# L'ALCHMISTA FRIULANO

## SULLO STUDIO DELLA LINGUA ITALIANA IN ITALIA

a proposito della nuova riforma ginnasiale

Per nuovo ordine dell'eccelso Ministero della pubblica istruzione nei ginnasi nuovamente da esso sistemati nelle provincie lombardo-venete avrà luogo l'insegnamento della lingua italiana, sotto la denominazione di lingua materna, per tutte le otto classi.

In certo senso dee recur certamente maraviglia che sia stata necessaria una prescrizione superiore per far imparare alla nostra studiosa gioventù la lingua patria, la lingua materna. So che la lingua nostra (siccome la definivà, quasi divinando, il massimo suo educatore Danto Allighieri, e come ben dimostra Ugo Foscolo ne' sei discorsi linguistici ultimamente editi nel quarto volume delle sue Prose letterarie, ediz. fiorentina del Le Monnier) è lingua scritta, e non lingua parlata in nessua angolo della penisola con quella proprietà medesima con cui si scrive; ma ciò nulla ostante, quando un giovane ha con buon successo terminato il quadriennio delle scuole elementari, quando è fornito di talento e cognizioni sufficienti per imparare lingue e letterature di mero lusso letterario, di morta erudizione; come deesi supporre che ignori la sua maternità? Che mentre va apprendendo queste lingue morte, non abbia già appreso, non vada contemporaneamente perfezionandosi nella sua lingua materna? Che le lingue e letterature morte non istudii per l'unico fine di giovarsene nell'uso giornaliero delle lingue e letterature viventi, e prima di tutte della materna? Che mentre per uno sforzo di memoria si è fatto un dizionario parlante per conversare coi morti, sia poi rimasto mutolo, o balbuziente, per parlare la sua lingua materna, e conversare coi vivi?

Per vivi intendo coloro che sono tutto affatto il contrario di quelli, di cui Dante ripeterebbe

" Quegli sciagurati che mai non fur vivi. "

E pure quella prescrizione era necessaria; e metto mano a scrivere questo articolo per prevenire, se è possibile, i sotterfugi e le brighe dell'antico pedantismo, che si sforzerà di fare quella prescrizione obbedita in apparenza, in effetto disobbedita, e peggio.

Al primo pubblicarsi di quella ordinanza qualche barbogio giunasiarca disse (e taluno anche lo stampò nel programma per la fine dell'anno scolastico teste compiuto) che soverchia essa era. essendosi sempre usato di insegnar parallele la lingua latina e la lingua colgare, di guisa che nessun giovanetto imparava nessuna parola o frase latina senza imparare ad un tempo la volgare corrispondente, traducendo in volgare i modelli latini ecc. ecc. - Ma, viva la verità! è un fatto, che da certi ginnasi sortivano giovani, anche di non comune talento e studio, i quali di Cicerone, Terenzia Tullia, Tirone e famiglia sapevano le avventure più minute apprese dalle lettere del primo, tradotte, analizzate, fatte passare in succo ed in sangue; e senza spropositi non sapevano scrivere una lettera a persone di qualche riguardo? Che circondati nei loro assolutorj di eminenze, più che un papa in concistoro, non sapevano nel biennio filosofico parlare correttamente italiano nelle ripetizioni di filosofia, storia, ecc.? Che senza spropositi di ortografia, di interpunzione, ed anche di sintassi e di grammatica, non sapevano fare per gli esami i così detti ristretti? copiar i quinternetti del corsi dalle lezioni? È un fatto che si dà una turba di laureati, i quali non son capaci, senza le ribalderie sopra lodate, di estendere un rapporto, una istanza, una narrazione . . . di copiare perfino negli studj degli avvocati, o nei tribunali, i non troppo eleganti documenti legali? - Pessimo augurio debbo far di quei ginnasi, i quali hanno trovata soverchia questa prescrizione.

Ma come pensano poi altri ad eseguirla?

Quando al principio di questo secolo cadata l'idolatria in che si ebbe, per vera sfortuna della lingua e letteratura nostra, la lingua latina, pedantescamente insegnata, materialmente imparata, si diede pur mano ad insegnare la lingua italiana (o toscana come volevanla detta alcuni farisèi della filologia), un dabben uomo, che io molto conobbi, si acquistò una gloriola, che, mercò l'attaccamento dei pedanti a tutto ciò che è vecchio, non è ancora sfumata, avendo compilato una prima antologia toscana con quel buon gusto e quella logica, con cui un venditor di ciarpe e forri vecchi qua colloca una padella, e dopo un abito muliebre, appresso un sollietto, quindi una gabbia da canarino, poscia un moccichino tarlato... parce sepulto.

E adesso non ho io sentito e veduto ritornarsi ancora all'usanza stessa, e compilar ad uso della povera gioventù italiana raccolte, antologie, che la renderanno peggio che ignoranto (avvegnachè il pregiudizio è peggiore della ignoranza)

della materna sua lingua e letteratura?

Si incomincia con dost omiopatiche a far assaporare a fanciulli di prima classe il latte e il
miele del beato trecento. Apre la scena un pajo
di squarci delle famose Vite de Santi Padri da
cui impareranno ad esser santi (come pensava
l'autore di esse) in barba del galateo; del buon
senso, e forse anche della morale. — Poi verrà
un fatto strepitoso del Passavanti, il quale ora li
farà abbrividire, e venti anni al più tardi li farà
ridere e mettere in dubbio anche i fatti sacrosanti
della religione. — Indi verra qualche pezzo di
storico, in cui si insegnera come Apollo edificò
Fiesolo, come la congiura di Catilina dovea scoppiare la vigilia di pentecoste. ... Basta per pietà.

E pur troppo la va così. Si insegna la lingua italiana (se non forse il dialetto toscano del milletrecento) con aperto pregiudizio del galatco, del buon senso, e forse anche della morale, poichè non sono immorali solamente le letture impudiche, dalle quali sole si ha somma cura di tener lontant

i giovanetti.

Dunque vi apporremo delle note ... Sarebbe

lunghe del testo; ma non basterebbe.

Se ad un giovane voleste insegnar la zoologia, basterebbe fargli veder in un album l'artiglio di un'aquila, i bassi di un sorcio, la coda di un asino, la gobba di un elefante, i crini di un cavallo . .?

Ridete; ma è l'identico caso. È questo e quello è un ridicolo lavorar di minuzie da far piccole per sempre le piccole menti puerili.

Nello studio della lingua distinguete tre cose:

grammatica, stile, storia della letteratura.

Per la prima è inutile che additi gli autori migliori, ritenuto sempre che la si impara più per pratica che per teoria, come per sola pratica ogni idiota impara la complicatissima grammatica del

proprio dialetto.

Per imparar lo stile, non bisogna andar annasando cento fiori, e facendo fascio di cento erbe. Scelgansi libri (anche due o fre soli) bene scritti, adaitandoli alla capacità dei discepoli; e dalla lettura dei quali non imparino pregiudizi, e non imparino sole parole, essendovi molti libri che in ottimo stile insegnano ottime cose.

Per la terza occorre: un nome dotte e brave dicitore: una biblioteca a sua disposizione, che serve come il gabinetto ad un fisico: tempo con-

gruo e giovani maturi.

Ma quando tutte queste cose si avranno?

Gli istruttori di buona volontà possono metterle in pratica anche dimani, purchè sieno convinti della verità delle coso dimostrate, e della benemerenza che acquisteranno verso la patria insegnando degnamente alla crescente generazione italiana la lingua e letteratura italiana.

Prof. L. G.

### CENNI

### SULLE STRADE DELLA CARNIA

(Continuazione)

Il Distretto di Paluzza è quello che presenta oggidi le migliori strade sino al capo-luogo distrettuale. Le Comuni di Arta, Paluzza e Zuglio animato dagli eccitamenti di benemerito Commissario (Viganò) ampliarono e riordinarono strade, già non molto, appena per la loro angustia praticabili dai meschini carri del paese. Manca però tra Zuglio ed Arta un solido ponte sul torrente But, onde assicurare la comuncazione con Tolmezzo e col Friuli, diversamente precaria, pericolosa, e nelle piene totalmente perduta.

Questo ponte (in progetto da molto tempo) è per più titoli di moltissima importanza. Oltre di servire alla comunicazione interna ed al bisogni continui del Distretto, d'essere indispensabile alla pubblica corrispondenza coi Dicasteri superiori, esso è pur molto interessante all'accesso libero e sicuro dei forastieri che abbisognano delle acque salutifere dette Pudie, alle quali, in considerazione dei preziosi loro effetti, cresce ogni anno la concorrenza.

È poi a dolersi che la Comune più popolesa del Distretto di Paluzza non abbia che meschino e pericoloso accesso. Incarojo, ossia la Comune di Paularo, può dirsi priva di strade. Il letto del torrente Chiarso serve per lunghissimo tratto di strada ordinaria ai rotabili in tempo di secca, e questa è del tutto impraticabile nelle piene. Non restano in questo caso, pell'ingresso ed egresso per quel Comune, che viotoli incomodissimi, solo praticabili dai pedoni.

Dopo quello di Paluzza, Ampezzo ha le migliori strado distrettuali, meno il tratto da Socchievo alle rive d'Ampezzo, ove si percorro strada precaria, sulle ghiaje del Dumini, nelle escrescienze del torrente impraticabile. È disdicevole che la strada manchi a quel punto centrale, per motivi di poco momento. Avvi però ragione di sperare che fra poco sia per essere provveduto anche per quella strada, tanto necessaria per giugnere co' rotabili al Capo-luogo distrettuale.

Sia poi laude particolare alle Comuni di Forni di sotto e di sopra, che sebbene poste all'estremità superiore del Distretto d'Ampezzo, nella convinzione di giovare colle buone strade al ben'essere del paeso, prime si dedicarono ad arduo e dispendieso lavoro stradale, onde agevolarsi la comunicazione col Capo-luogo; ed in fatte, perseverando nell'impresa, ed attraversando il formidahile passo della morte, la nuda roccia, condussero la loro strada in pochi anni a lodevole compimento.

È altresì commendevole il Municipio di Ampezzo, che dopo ampliata e quasi radicalmente ricostrutta la strada che dal Lumici ascende a quel villaggio, continuò il lavoro sino a raggiungere la strada innovata dal Comune di Forni di sotto. Orn anche nell'interno del villaggio di Ampezzo, a merito di chi presiede a quel Distretto (Commissario dal Pozzo), si fanno lavori di miglioramento notabili; selciati nuovi, più conveniente e comoda livellazione delle strade, trasporti di fontane, ed altre operazioni utili e decorose.

La salita però dal Lumici ad Ampezzo, quantunque resa facile, è nullameno grave molto, e più grave per la sua lunghezza. Quello stradale merita forse altra direzione, onde renderlo più agevole ai rotabili. A vista però dei molti e grandi vantaggi ottenuti dai lavori stradali già eseguiti, è a sperare che non siano per allentarsi gli sforzi di quel Comune in proseguirii, e che il di lui esempio non riesca inutile agli altri.

Al Distretto di Ampezzo manca però ancormolto; gli manca per assicurarsi la comunicazione interna un solido ponte sul Lumici, ed un altro interessantissimo sul grosso e rapido torrente Degano tra Esemon di sotto e Villa, per comunicare costantemente con Tolmezzo e col Friuli. Senza di questi manufalti, inutili per la comunicazione esterna si rendono in circostanza d'alluvione le sue strade. La solida costruzione del primo di questi due ponti è difficile: difficilissima quella del secondo, a motivo dell'ampio letto del torrente, di mal ferma base, e della notoria sua possanza.

Anche le Comuni di Mione, Ovaro e Prato meritano onorevole menzione pel magnifico ponte fatto da esse costruire nell'anno 1847 sul Degano a S. Martino: Mione e Prato per assicurarsi la comunicazione colla strada distrettuale; Ovaro colla parrocchia. Questo, poichè eretto in pietra, accavalca con una imponente arcata l'intero torrente. Offre l'altezza di metri 14, non compreso il volto e muro di sovrapposto riparo, e la larghezza di metri 24. - Questo manufatto e per esattezza di lavoro, e per mole, e per l'arditezza dell'arco è una meraviglia del Distretto di Rigolato e della Carnia. Peccato che all'elevatezza del ponte non corrisponda l'ampiezza dello stradale sovrapposto, e peccato che si abbandonino e ponte e accessi stradali relativi senza assoggettarli a debita manutenzione e sorveglianza. E perchè ciò? Perchè si trattano così gl'interessi delle Comuni?

Poche sono d'altronde le Comuni staccate dalla strada maestra, ossia distrettuale, che data siansi cura di migliorare le strade d'accesso, e pochissime in tutta la Carnia che cercato abbiano di riattare almeno lodevolmente quelle delle proprie Frazioni; e le strade di queste Comuni e relative Frazioni sono quindi in cattivo, anzi pessimo stato. La Carnia, od almeno molta parte di essa, porta, in materia stradale, una impronta di barbarismo.

Vogliono alcuni giustificarsi adducendo la povertà del paese. È vero, povera è la Carnia; ma importanti lavori stradali nullameno si potevano e si potrebbero tuttavia verificare, ove le Amministrazioni interessate si fossero con più zelo, e con più zelo s' interessassero nell' argomento. Tutte quasi le Comuni aveano qualche patrimoniale risorsa o si poteva per avventura farne scaturire delle altre. Le Comuni dovevano volgere a profitto delle strade il provvento dei boschi, e non abbandonarli vilmente alla depredazione dei Cantoni interi; doveano cercare sussidio nelle volontarie prestazioni degli Amministrati; doveano implorare di poter attivare una modica tassa sulle bestie in genero e specialmente sulle capre; potevano ricorrere a prestiti da doviziose Comuni, e così mettersi in grado di migliorare la condizione delle proprie strade. I Municipii finalmente potevano inplorare di essere anche autorizzati (in via d'eccezione), per gli ordinarii o più urgenti lavori stradali alle comandate, come praticavasi in altri tempi; ma tutto, tutto fu trascurate a danno ed onta degli amministratori e degli amministrati.

Ma io sento oppormi: como profittare dei provventi dei boschi, so le Comuni sui boschi non hanno la minima ingerenza? Come provocare prestazioni patriotiche, se vietate sono dalla legge? Come cercar sussidio dalle tasse sulle bestie, se richieste (almeno in qualche Distretto), giammai furono accordate?

Conviene per verità confessare che ove anche sianvi dei Municipii di buone intenzioni sono inceppati nell'operare il hene, perchè non hunno libertà d'azione, e perché d'ordinario non troyano appoggio ne' loro superiori, alcuni dei quali non mostrano cuore paterno pel bene degli amministrati. Quante volte non elevarono essi la voce contro la distruzione dei boschi, e non progettarono mezzi di opportuno ed utile provvedimento? Quante volte non proposero pel ristauro delle strade di essere. in via d'eccezione, autorizzati alle comundate? Quante volte non provocarono l'attivazione di una tassa particolarmente sopra le capre, o senza riscontro, o senz' essere esauditi? Come si può di tal maniera fare il bene dei propri amministrati? Diciamolo francamente: se il sistema stradale non fece nella Carnia il desiderato progresso, dipendo forse meno dagli Amministratori Comunali che dall' Autorità superiori, non sempre debitamente edotte dello condizioni e dei bisogni delle popolazioni da coloro a cui incombe si santo dovere,

Se per questi motivi restano alcune Comuni senza strade d'accesso coi rotabili, o con strade assai difficili e pericolose, peggiore di molto è poi la condizione degli annessi villaggi.

Inoltre vi sono anche delle Comuni che mostrano predilezione soverebia pei comodi del Capo-Inogo, in confronto degli aggregati villaggi, per cui non pochi lamentano sdegnati contro siffatto procedimento. Ed hanno ragione potchè, essendo essi pure membri del corpo Comunale, hanno gli stessi diritti degli altri. Nè per esser quà e là dispersi, in luoghi aspri o dirappati, devono, per titolo di giustizia e per sentimento di carità cristiana essere abbandonati!

(continua)

G. B. dott. Lupieri

### CERRETANISMO

(Continuazione)

Nei precessi artícoli abbiamo veduto come i ciurmudori siano sempre presti a far loro pro dei pregiudizi volgari, e come su questa nequizia si fondi principalmente la loro funesta celebrità. Fra questi errori uno ve n'ha rispetto alle ferite da punta o, a dir meglio, trafitture o punture, che è cagione di grandi ambascie agli offesi ed a cui perciò il medico si studia con ogni sua possa di contraddire. Queste nostre parule accennano a quella falsa credenza che la immaginare agli indotti che ogni fiata che uno siasi in qualunque guisa punta un po' addentro la carne, debba aver leso anche qualche cospicuo ramo nervoso, e quindi inevitabilmente patire convulsioni atroci ed orribile morte. Ora fingetevi, lettori cortesi, qual debba essere l'animo di uno di questi sciagurati sul cui capo pende così tremendo destino! Immaginate le angoscio de' suoi cari, e poi dito se chi per malizia o stoltezza adopra a ribadire negli animi così infensa opinione, come pur troppo fanno i ciurmadori, non merita la esecrazione di ogni uomo di intelletto e di cuore. E l'orrore vostro verso questi malnati che così trucemente abusano l'altrui ignoranza si addoppierà certamente, se a vece di abbandonare alla vostra immaginativa questo quadro luttuoso, ve lo ritrarremo con quella evidenza di cui può darsi vanto solo chi, come noi, più volte ha veduto le creature umane dolorare acerbamente per giorni e giorni, aspettando ad ogni istante di essere aggredite dagli spasimi mortali loro presagiti dal ciurmadore a cui domandarono consiglio ed alta all'effetto di iscongiurare la temuta sventura. E ricorderemo sempre con sincero cordoglio una forosetta, a cui quasi era venuto meno l'intelletto pel terrore inessabile che le comprese l'animo in udire le parole maladette di un famigerato impostore, a cui ella ricorse picciol tempo dopo che ebbe un pie trafitto da una spina, parole che suonavano una sentenza di morte, o poco meno; e ci rimembra esserci costato non lieve fatica il ricomporre in pace quell'anima dall'altrui perfidia per sì orribile guisa affannata. Nè con minore afflizione ci torna al pensiero un misero vecchio la cui immaginativa fu si commossa in sentirsi dallo stesso ciurmadore malereato vaticinare, quale necessario effetto di picciola ferita ad una mano, imminente e durissima morte, che il meschino asseverava durare già tutti gli spasimi ed i crucciati che sogliono soffrire le povere vittime del tetano, e mandava pel prete, e si accomiatava da' suoi figli come fosse agli stremi. E buon per lui che in vedere tanto martirio uno dei famigliari si avvisò di chiemarci in di lui soccorso! Giunti al letto del creduto moribondo, e considerata un po' la natura dei suoi patimenti, non indugiammo a certificarci che le sue torture non erano che effetto

di fantasia esagitata da orrenda paura: quindi ci industriammo con grandi cure a raccertarlo, affermando è giurando che il cerretano che aveva si tortamente giudicato il suo male, aveva disonestamente mentito, che colui era un padre di menzogna, e che egli nulla aveva a temere ec. ec.; e ci fu dolce veder quello spaurato tolto in un baleno al supplizio che lo straziava, e non per virtu di farmaci arcani o di medico consiglio, ma solo di poche affettuose e rassicuranti parole.

Non si creda però che noi avvisiamo che uno possa pungersi e straziarsi i nervi, e ridere e darsi bel tempo come fosse nulla. Quello che noi asseriamo con quella profonda convinzione che ci deriva da lunga esperienza e da lunghi studj si è che uno può trafiggersi quanto vuole le carni, può aver dilacerato a brano a brano i nervi e dormire i suoi sonni sicuri, sempre però che egli serbi in riposo il membro offeso, non trasmodi nella dieta, usi qualche unguento semplice, più all'effetto di cuoprire che di curare la ferita, e più di tutto si giovi del bagno freddo pel volgore di parecchi giorni, o di quei rimedi più attuosi che il medico sa prescrivere nei casi rarissimi che la cura, che si potrebbe dire domestica, non bastasse a preservario da dolori e da spasmi. Perchè dovete sapere che sopra cento casi di tetano, ce ne ha almeno 98 e forse 99 che occorrono non già per la offesa diretta di un tronco o ramo nervoso, ma pell'abuso che si fa delle membra lese, e quindi pella irritazione che ne deriva a quei nervi; tanto è vero che queste terribili convulsioni secondano assai di rado le più formidabili piaghe, mentre intervengono di frequente dopo una semplice puntura, e ciò perchè le grandi offese si curano debitamente da chi sa, le leggiere si trasandano affatto, o per risanarle si adoprano le medicine più incongrue e moleste. Che se, come crede il popolo, invece che a questa differenza di cura, fosse dovuto lo sviluppo del tetano alla diversa natura delle offese, ne verrebbe l'assurdo che questo morbo micidialo assalirebbe chi sofferse una leggera ferita ad un nervo, mentre lasciarebbe immuni coloro che ne hanno lesi e straziati moltissimi, ciò che non è e non può essere. E ad ismentire questo pregiudizio giovi anco il considerare che non ci ha forse piaga che occorra nell'umana compagine nella quale non sia leso qualche filo nervoso; per cui se fosse vera la dottrina del volgo, il tetano dovrebbe insorgere presso che in tutte le lesioni della fibbra vivento e, tal morbo, sarebbe quindi di una frequenza spaventevole. Nulla dunque di più falso nè di più matto della sentenza dei ciurmadori, che insegna a riguardare il tetado como necessaria effetta delle semplici punture, nulla di più folle e di più scellerato dei vaticinj che essi vanno spacciando tra il volgo, sui pericoli grandi cho pendono su quei meschini che sostentano sì fatte lesioni. Ma, sapele voi perché quei trecconi si ingegnano con tanto zelo a spaurare quei tapi-

nelli che loro don fede? Perche facciano maggior prezza degli specifici che come ultima ancora di salute loro ministrano, e quindi glieli paghino meglio, particolarmente (come interviene nel massimo namero dei casi) quando il ferito per provvedimento di natura e non per artificio umano risana. Così gli spargirici non solo fanno tesoro di moneta, ma loro ne viene grandissimo incremento di nominanza, poiché ben potete immaginare se coloro che si stimano francati da rischio così orrendo merce quelle panacee, si staranno colle lingue mute ogni qualvolta ad essi si affacci il destro di cantare le laudi del preteso loro salvatore; immaginativi se ristaranno dal benedirlo quei molti che son ligati per sangue, o per affetto ai salvati, e se esalteranno l'impostore sopra tutti i medici della terra, e se ne bandiranno a tutti i quattro venti i miracoli e le glorie!

Ora domandiamo a'gentili lettori se un medico conscio di questi fatti, o a dir meglio misfatti, che iasciasse per codardi rispetti senza accusa e senza vituperio quei tristi che per mercarsi fama e quattrini non dubitano farsene rei, non dovrebbe riguardarsi qual abbominevole complice di questi malfattori, e se non meriterebbe di essere dannato, come colui che tradisce la santa causa del vero, in quel cerchio d'inferno nel quale

"Chiunque trade in eterno è consunto? "

E, dopo udita la minaccia che sovrasta ai medicanti che si stanno muli in cospetto a tante enormezze dei parabolani, si gridera ancora che essi col farle palesi intendono solo a far vendetta del proprio egoismo, e che non al bene dei propri fratelli avvisano ma al proprio? Perche questa pur troppo è stata finora la mercede che dagli uomini impetrarono quei pochi magnanimi che si affannarono a gridare a comune salvezza gli inganni, le frodi, le trannellerie dei ciurmadori, e gli errori e i pregiudizi di quella turba magna che a costoro riguardano come vasi di sapienza, e come benefattori dell'umanità!

(equitage)

G. Zambelli.

### L'ECLISSI SOLARE DEL 28 LUGLIO 1851 (\*)

La buona lana di mosser Ariosto
Narra di un certo spadaccin che fu,
Il qual, senz' ansia di arrivarci tosto,
Trottando verso il numero dei più
Per istrana ferita (oh caso orrendo!)
Nel pianto universal moria ridendo.

- Questa similitudine si altaglia

  Ben proprio a voi (sento solamar da cerli)

  Che mentre tanta gente si travaglia

  Pei casi miserabili sofferti,

  E a stento fanno udire un pissi pissi,

  C' invitate a ghignar sopra l' eclissi.
- Rispondo. Mal fu l'uomo definito

  Un animale bipede ed implume.

  Alcun veggiamo di un sol pie' fornito

  Pur senza vista di sublime acume:

  Ad altri veggiam coda tanto magna,

  Che spazzan tutto intorno la campagna.
- Chi 'l defini animale ragionevole,

  Mostrò di non seper che sia ragione;

  Salvo se (bell'umor caritatevole!)

  Voller dir con mentale restrizione

  Ch' el la ragion pretende, per diritto

  Ahi! senza guarentigia, o patto scritto.
- Chi disse: l'uomo è un animal risibile,
  Unico al mondo colpì netto il segno.
  Che un uomo al mondo esista è mai possibile,
  Il qual non rida, o di riso sia degno?
  Que' poi ch'odiano il riso come il tredici,
  L' eccitan più, come la morte i medici.
- Dunque ridiam quando ci viene il destro,
  Cauti sempre a scansar ogni sinistro.
  Puro e semplice fin di appagar l'estro
  Ne metta in man cembalo, corno o sistro.
  Lontan dai troppi orecchi, e dai troppi occhi,
  Sul tetto andiam fra astronomi ed alocchi.
- Osservate a proposito, o sproposito,
  Che nella generale aspettazione
  Di vetri affumicati è buon deposito
  Su ogni finestra, specola, o verone...
  Acerbo sì, ma è salutar siroppo:
  Non vede meglio ognor chi vede troppo!
- Ed intanto per fine umanitario,
  Per trionfo del bel, del ver, del giusto,
  Del vetro invece un diafano ausiliario
  A' bon marche si vende a frusto a frusto i...
  Viva noi, bel sistema progressista,
  Crescer mezzi che offaschino la vista!
- Benedetta mia nonna! Prima un' ora
  Accende il lume, e predica: "Figliuoli,
  Acciò non siam sorpresi alla molora
  Fra tenebre, spaventi, angosco e duoli.
  Stiam preparati... Lume, sale e foco,
  Ne mancan spesso, benchè costin poco.

<sup>(\*)</sup> Come? l'eclissi del 28 luglio? e chi diavolo se ne rammenta più? L'argomento del giorno d'oggi è l'inuondazione, l'argomento di tutti i giorni è la miseria. Per carità, Lettor gentile, uon far mal viso a questi versi, in cui si scherza intorno un lenomeno astronomico, che ricorre entro determinati periodi... Tra alquanti giorni, si primi di gennajo, si vedrà di nuovo l'eclissi; eclissi poi in senso sociale si osservano ognidì s hisogna

avvezzorci l'occhio. Questi versi, è verissimo, sono un anacronismo, ma l'Alchimista può addurre a sua scusa che l'Album di Roma in un suo numero recente descriveva l'erca di Noè, e che si leggono quolidinnamente in altri giornali poesie al sole e alla lunu, odi ad una o a due amunti di pudicizia più o meno problematica. E tanto più spera venia ia quantochè què e là in questi versi si trovano delle massime morali dette con garbo, e buone anche pe' giorni abbelliti dal più splendido ruggio di sole.

Nota della Redazione.

Orsu imparate dalle mie galline
Che tutte rimpiatiarsi nel pollajo,
Col capo sotto l'ala, poverine,
Aspettando che torni il sol primujo.
Beato chi pravede l'iù beato
Chi può dir: sono Indian! non ci son stato!

Un bel zerbin, che in pratica immediata

Vuol metter quel che sà, è che non sa,

E duolsi ognor dolla fortuna ingrata

Che un Bacon non lo fece in altra età,

I primi a sfolgorar torbidi istanti

Stà in piazza, con in mano i fulminanti.

Infrattanto un astronomo novizio

Mette su un campanil ben mille arnesi,
Ne un sol lascin passar frivolo indizio
Senza ch' ei palpi, sbirci, nasi, o pesi
Dopo uno studio di ore tre indefesso,
Dell'eclissi sbaglio perfino il sesso.

Incomincia una macchia... Ecco la luna
Che burbanzosa innanzi al sol si pone.
La terra intorno sempre più s'imbruna...
Alzano il naso tutte le persone.
Ecco il più bello!... gridar s' ode attorno:
Poffar! del sol non resta altro che un corno.

E qual corno, signorit — In un trattato
Che stamperò sulla cornologia,
Ad evidenza vi sarà mostrato
Quanto quel corno luminoso sia;
E che, sebben periodica abitudine,
Il sol ne dee alla luna gratitudine.

Mentre gli occhi e i pensieri stanno intenti
Per via trascendentale all' infinito,
D'altra scuola i seguaci sono attenti
Al pratico più prossimo e finito:
Appostan lievi lievi, mogi mogi,
E horse, e fazzoletti, ed orologi.

Ma ecco tornar tutto come avanti,
Proprio a bagno-maria, a poco a poco:
Mia nonna smorza il lume: i fulminanti
Pone il zerbin nel primitivo loco:
Shucano le galline: restan tutti
Muti, di un pezzo sol, come presciutti.

Un gufo già venuto allo sportello

Era lì li per ispiegare il volo,

E lasciò pur che qualche amico augello
Sì azzardase; ma disse pien di duolo:

" È troppo chiaro ancor: la gente è scaltra:
Sànta pazienza! aspetterò quest' altra.,

Un lamento s'innalza universale;
Nessun ci vede quel che avea bramato.
Gridava un impresario: " manco male
Chè, nessuno il viglietto ha qui pagato! "
— Me l'aspettava! — Già, non ve l'ho detto?
Certe cose non fanno più l'effetto! "

Ed è pur troppo vero! certe cose

Non fanno più l'effetto d'una volta.

Per monache, dottori, preti e spose,

Stampavasi di rime una raccolta:

Il secolo or si ò fatto positivo,

E nel deficit sempre ò progressivo.

E forse su ragionando e converso
Che sopra un astronomico argomento
Mi saltò il grillo di sur qualche verso
Leggier, qual frasca che via porta il vento
Sestine, addio!... Che la vi passi huona!
Scrivete: fermo in posta per Verona,

Prof. L. G

# RIVISTA

### Provocdimenti d'una Magistratura Provinciale

Altre voite ci occorse di rendere lode alla sollecitudine di cui l'autorità Delegatizia di Crema e Lodi fece prova col raccomandare ai Comuni rurali la tutela delle dimore dei coloni e dei braccenti; ed ora ci gode l'animo di poter commendare quella stessa magistratura che di nuovo benemeritava della umanità stanziando due provvedimenti che ci addimostrano quanto essa sia zelante della salute del popolo alle sue cure commesso.

Il primo riguarda la sorte dei meschini tignosi, a salvezza di cui si impone ai Magistrati dei Distretti di chiamare le Deputazioni Comunali non che i singoli medici condotti ad indirizzare nell' Ospedale Provinciale tutti gli individui tesi da morbo si esoso, e di fornire medicine gratuite a quelli che per distanza o per altra cagione non potessero fare loro pro delle cure dell' Ospizio.

Il secondo accenna ai mezzi di impedire, od almeno scemare, la grande mortalità dei bambini, specialmente nelle campagne, vittime i più del pregiudizio che fa mai. credere ai volgari, che la medicina possa nulla, o quasi, sui morbi che infieriscono nella prima età della vita. Anche questi richiami sono indirizzati alle stesse autorità, e di più anche alle Levatrici ed ai Parrochi perchè facciano a gara a togliere dalla mente del popolo un errore, che torna fatale ad inumerevoli creature umane, e quindi in avvenire i fanciullini infermi siano curati come lo sono gli adulti ed i vecchi. Questo la Delegazione di Crema e Lodi; noi volendo aggiungere qualche utile verità a quanto trovammo a lodare in questi due provvedimenti diremo, rispetto al primo, che oltre il promuovere la cura delle vittime della tigna noi avremmo desiderato che 1' Autorità stessa avesse raccomandato anche quelle igieniche diligenze che possono impedirne lo sviluppo, avendo per fermo che questa turpissima malattia sia sempre effetto del trasandare ogni riguardo di mondezza in islato di salute, ed ogni medico ajuto quando ne inserganovi primi sintomi: e noi addimostrammo in altro giornale che se si avessero usate sempre queste cure medico-igieniche la tigna o non ci sarebbe mai stata, o sarebbe da gran tempo scomparsa dal mondo.

Riguardo al secondo diremo, che anco fra noi soccombe un numero grandissimo di fantolini per effetto del pregindizio su lamentato, e di più che anche ci ha molti che trasandano il soccorso medico ai bambini inferini, perchè credono per certo che ammalino più per forza di malte che di altro; pregiudizio di cui la gente culta e ben nata si ride senza badarsi che costano tanti dolori e tante vittime.

Conchiudiamo queste osservazioni coll'indirizzare una preghiera alla Suprema Magistratura di questa Provincia, perchè, sendovi anche tra noi gli stessi mali, segua il bell'esempio che ci porse la Delegazione di Crema e Lodi.

### Considerazioni mediche sul Bloomerismo

Se ci è stato chi, considerando la rivoluzione tentata in America ed in Inghilterra rispetto alle vesti muliebri, nel punto estetico-economico o morale ha trovato in questa riforma materia di satira o di celia, noi non gliene vorremo perciò, lasciando libero ad ogn' uno il senteziare in sifatta bisogna come meglio gli attalenta. Però riguardando la cosa del lato igienico, stimiamo debito di approvarla grandemente, ed abbiamo per fermo che tutti i medici faranno eco alla nostra opinione.

Noi diciamo dunque che quella riforma radicale dell'abbigliamento femminile rispetto alla salute è altamente commendevole, si perchè franca le belle e le brutte figlie di Eva da quel ceppi o, a dir meglio, aculei che sotto il nome di imbusti e di cinture tento nuociono allo sviluppo della persona ed all'esercizio delle, più nobili funzioni degli organi umani, si perchè con questa le donne cansano il rischio di infrangersi e di spostarsi le ossa, accidenti che sovente intervengono solamente perchè, cadendo, si avviluppano sconciamente le gambe nelle gonnelle.

Inoltre diciomo che mercè il Bloomerismo cessa per le donne il rischio tremendo di venire abbrucciate vive, senza essere vedove indiane, come tante volte è occorso pur troppo; che mercè questo esse sono preservate dal freddo, è quindi da molti reumatismi alle estremità inferiori, e di più assolte dal bisogno di ajutarsi del calore artificiale con caldanini ed altri arnesi caloriferi, abuso che guasta loro la pelle e torna molesto alla loro salute; finalmente che per questo mutamento le giovani donne non saranno più colte da malattie polmonari per effetto di smedate nudità, e quel che più vale, ad esse

" Non verrà più ne' pergami interdetto L' andar mostrando colle poppe il petto, "

Potremmo addurre altre ragioni per fare persuaso il rispettabile pubblico degli avvantaggi igienici del Bloomerismo, però quelle che abbiamo esposte ci sembrano tanto gravi che a nessun uomo d'intelletto potranno certamente essere cagione nè di celie nè di sogghigni.

#### Nuova maniera di utilizzare la crusca

Vedete un po' se quei signori antipodi dell'America sono industri ed economi! Analizzando la crusca di frumento che noi teniamo tanto a vile da non crederla buona che a pascere asini, porci re. ce, essi hanno discoperto che questa è ricca di principi nutritivi, a tale che sopra cento parti ne ha novanta che si possono usare come commestibile, e sole dicci che sono indigeribili, e di più han ritrovato che nella crusca ci ha una sostanza oleosa o

crassa che giova, benissimo a tenere lubrici gli intestini e a francaroi quindi dal bisogno de' purgativi.

Il signor Varren di Boston più che altri ha fatto suo pro di queste scoperte, per cui riusci ad ammanire, un pane bigio si gradito al gusto ed allo stomaco, che i suoi concittudini di ogni classe fanno prova ad usarne.

In Europa non sappiamo chi ancora siasi avvisato di imitare si provvido esempio, poiche il ricco ed il patrizio volgo crederelibe di derogare, alla propria dignità collo sbocconcellare un pane che non fosse come neve bianco; nondimeno noi mon intralasciamo di proporre così utile innovazione almeno pei pubblici stabilimenti, nei quali si deve studiare ogni maniera di riforma che giovi alla salubrità ed all' economia. Perciò accenteremo il metodo seguito in America per usare si utilmente la crusea, metodo che consiste nel sottoporla ad una nuova macinazione e ad una nuova stacciatura, ed indi mischiarla alla farina per ridurla in pane. Si provi anche questa!

### CRONACA DEI COMUNI

----

Nell'ultimo numero del nostro foglio settimande abbiamo accunato alle devastazioni cagionate dai molti torrenti di questa Provincia ingrossati dalle continue pioggie: la oggi, avendo sott'occhio alcune corrispondenze, possiamo offerire qualche particolare.

Scrivono da Gemona che a memoria d'uomini il Tagliamento, il Venzonassa, l'Orvenco e la Ledra giammai apparvero così tremendi come nei due primi giorni del corrente mese: anche i piccoli rivi erano ingrossati da sembrare torrenti. Sotto il flagello delle aque molti muri in Gemona, Artegna, Osoppo e Venzone restarono atterrati, inghiajati molti campi con asporto di gelsi, prodotti pendenti e vili; perirono varii animali bovini, e le aque del Tagliamento travolsero molto legname da fuoco. Nel Comune di Montenars scomparvero tutti i ponti di legno, così quello sull'Orvenco vicino ad Artegna. La strada da Artegna ad Ospedaletto tagliata in varii punti, caduto il punto detto del Rai, ruinata la grande rosta N. 2 sulla sponda sinistra del Tagliamento fra Ospedaletto ed Osoppo.

Nel Comune di Tolmezzo il But demoli parte della rosta di Terzo costruita dopo l'anno 1848, un'altra ne distrusse in Impouzo, ruino l'arginatura presidio alla campagna di Cadunca, sconnesse ed in parte asporto l'antico molo che doveva tutelare all'estremità sua il territorio di Tolmezzo presso la rosta Cavana, ha demolito due tratti di rosta inferiormente al molo in altualità di costruzione, ed alterrò eziandio picciola parte dell'antica rosta in pietra sotto corrente del ponte. Il villaggio di Cazzaso fu colpito da una frana piombata dall'alto, la quale abbattò nove ed interrò due case situate all'estremità superiore della borgata. Le strade del Consorzio Carnico furono dissestate quà e là per inghiajamento cagionato dai torrenti e dai rivi; però nessun lavoro d'importanza fa distrutto.

Riguardo la Carnia temevasi danni maggiori di quanto avvenue, poiche nel Distretto di Ampezzo non si notarono disgrazie gravi, così in quello di Rigofato non restarono distrutti che alcuni ponticelli della strada distrettuale. Le seghe da legname dei signori Pellegrini in Piano, e altre due a Piedin e a Cedarchis furono asportate: però anche il Distretto di Paluzza fu salvo. I massimi danni si attri-

buiscono al torrente Felia; i Comuni di Dogna e di Pontebba furono più che allri percossi da questa sventura. Nel Comune di Pontebba i torrenti Fella, Pontebbana e Bombasch nel primo e secondo giorno di novembre si gonfiarono eccessivamente. Narrare il terrore di que' poveri abitanti è ardua impresa, ma l'immaginazione del lettore vi potrà supplire. Bisogna pensare una notte oscura, e lo strepito tremendo delle aque dei rivi divenuti torrenti, le quati a tergo dell' abitato di Pontebba discendevano dal sovrastante monte ad investire le case, e scoscendimenti che precipitavano dall'alto, e impedivano di sottrarsial grande ed imminente pericolo. Se la pioggia durava più a lungo, tutto era perduto: ma verso la metà del secondo giorno si calmò. Cessato il pericolo, si pensò a rilevare i danni sofferti; e questi sono assai gravi. Quattro pubblici ripari in legno costruiti dopo il luglio 1848 per proleggere la testata della gran rosta erariale superiormente a Pontebba contro la violenza dei torrenti; Pontebbiana e Bombasch sono stati interamente distrutti; e la detta grande rosta, si al di sopra che al di sotto del ponte, è quasi seppellita sotto le materie trasportate dal torrente Pontebbiana, derivate nella massima parte dal Bombasch. La rosta a piè di Pontebha stata da nuovo costruita nel 1838: fu inticramente asportata dal Fella; il piano stradale è in varie località ingombro da materie, e segnatamente poco al di sotto di Pontebba, per un grande scoscendimento caduto dall'alto; il ponte di pietra sul Rio Pecile fu distrutto dal Rio stesso, e la regia strada e i ripari che la proteggevano il torrente Felia distrusse. Buinarono molti manufatti comunali, e le disgrazie alle proprietà private sono importanti dolorosamente. Agli scoscendimenti che acrebbero la sventura dell' innondazione, dicesi abbian dato cause le scosse di terremoto che si sentirono una nel 26 e due nel giorno 30 del passato ottobre.

Nei Comuni di Pontebba e di Dogna più di venti persone perirono, parte affogate ed asportate delle aque del Fella, parte sotto le rovine di case schiacciate dalle frane staccatesi dai monti sovrastanti, e di cui tredici appartenevano al secondo dei nominati Comuni, che perdelle eziandio 100 pecore e 25 armente. Lavori Comunali atterrati, ruine di case, campi pria colti ora coperti di ghiaja ecco lo spettacolo di questi Comuni; e molti sono i poveri abitanti che perdettero la casa, la stalla, gli animali bovini, caprini, pecorini. Chiusa, Raccolana, Resia restarono disgiunte dal capo-luogo per lo scoscendimento di parte d'una montagna alla località di Pontuzzo e per la totale rovina delle strade e de' ponti; ed il Comune di Moggio fu danneggiato anche per lo straripamento del torrente Aupa; furono asportati i 20 cavalletti eretti nel 1848 sulla sponda destra di detto torrente, e quasi tutta la campagna per oltre un quarlo di miglia fu coperta di ghiaja.

Danni minimi di confronto a quelli notati fin qui si obbero a lamentare negli altri distretti. A Tarcento croliarono due archi del ponte sul lorrente Torre. Nel Distretto di San Vito le campagne guastate dalla sabbia e dalla ghiaja, malconci ponti e strade: caduto il ponte alle Torratte nel Comune di Chions, e il Comune di Sesto danneggiato più che altri. Qualche danno anche nel Distretto di Lalisano, ma più che i danni il timore di questi contristò a que' giorni gli animi.

La disgrazia in complesso è rilevante e molto ci vorrà a porvi riparo. Però la Magistratura Provinciale, le Autorità locali in ogni dove gareggiarono per provvedere i rimedi opportuni, e noi speriamo che ci sarà dato pubblicare i nomi de pubblici funzionarii e de privati che maggiormente in questa sciagurata occasione diedero prove di umanità e di patriottismo.

Sacile 1 novembre 1851

Leggendo l'articolo stampato sul tuo giornale in data di Sacile 16 ottobre, spiacquemi che parlando dei nostri alanni filarmonici (i quall a dir vero studiano con amore e fanno progressi) il tuo corrispondente non abbia detta una parola riguardo il loro istitutore sig. Antonio De Min di Pordenone.

Ogni mia parola sarebbe vana ad encomiare degnamente il di tui merito. Egli unisce in se quanto si può desiderare in un valente suenatore di violino ed in un ottimo istitutore, e noi nulla sapremmo di meglio augurare ai nostri amici filarmonici di Pordenone, che proponendo ad essi nella riorganizzazione del loro Istituto, di scegliere il sig. De Min a proprio maestro.

Colgo poi questa occasione per interessarti a rettificare un errore, nel quale certamente incorsa l'articola, suindicato. Quantunque sia ristretto tuttora il numero dei nostri socii educandi, con tutto ciò toccano il numero di 25, e l'intero Istituto consta di circa 100 persone, non già di sole 20, come fu detto.

La disciplina poi, e la direzione dell'intera società non sono affidate a dieci, ma solo a cinque persone cot titolo di presidenti: il censore non è che un capo orchestra che si nomina in ogni mese fra gli educandi, dagli educandi stessi. Addio:

Andrea dott. Ovio

### COSE URBANE

L'associazione medico-chirurgo-farmaceutica di mutuo soccorso, da alcuni promossa anche in questa Provincia, non può attuarsi per ora.

- Si spera che il Consiglio Comunale, il quale per varii accidenti fu aggiornato due volte, si raccoglierà in breve, essendo i signori Consiglieri già ritornati dalla villeggiatura. Loro si raccomanda di dimostrare ch' hanno voce in capitolo.
- Comincia al nostro Teatro lo spettacolo d' opera col Giuramento, a cui seguiranno la Chiara di Rosemberg h e il Don Desiderio. Se gli udinesi continueranno nell' astinenza divenuta da qualche tempo abitudine, avremo pur troppo a lamentare mani e piedi gelati in un teatro senza gaz e senza stufe. Vengano dunque ad udire un po' di musica, se non per altro, per amor del prossimo.

L'Alchimista Friulano costa per Udine lire 12 annue antecipate e in moneta sonante; fuori lire 14, semestre e trimestre in proporzione. — Ad ogni pagamento l'associato ritirerà una ricevuta a stampa col timbro della Direzione. — In Udine si ricevono le associazioni dai tierente, in Mercatovecchio Libreria Vendrame. — Lettere e gruppi saranno diretti franchi alla Direzione dell'Alchimista Friulano.

C. Doll. Glussant directore